#### ASSOCIAZIONI

Esce tutti i giorni eccettuata

la Domenica. Associazioni per l'Italia L. 32 all'anno, semestre e trimestre in proporzione; per gli Stati esteri da aggiungersi le spese postali.

Un numero separato cent. 10 arretrate cent. 20.

L'Ufficio del giornale in Via Savorgnana, N. 14.

## DEL VENETO ORIENTALE

INSERZIONI

Inserzioni nella terza pagina cent. 25 per linea. Annunzi in quarta pagina cent. 15 per ogni linea o spazio di linea.

Lettere non affrancate non si ricevono nè si restituiscono manoscritti.

Il giornale si vende in piazza V. E. all' Edicola e dal Tabaccaio in Mercatovecchio signor A. Costantini.

### Quintino Sella.

(Continuaz. e fine).

Pure riconoscendo, che Quintino Sella fu quegli, che produsse in mezzo a tante difficoltà il pareggio e salvò le finanze italiane e contribul con questo assai all'esito felice della nostra lotta nazionale, vi sono di quelli, i quali non dimenticano in tutto neppure adesso la censura cui essi ed altri facevano alle sue misure finanziarie, e che non avrebbero voluto, che si attuasse a quel modo p. e. la tassa sulla ricchezza mobile, o quella del macinato, od altre.

Ci sembra di vedere ripetersi quello che accadde anche a Cavour, del quale alcuni dottrinarii, che non saprebbero mai discendere dalla scuola alla pratica, dopo che egli aveva fatta l'Italia, venivano ad insegnargli, che proprio non la si doveva fare come l'aveva fatta lui. giovandosi degli uomini e dei mezzi che egli aveva, ma così e così come essi, inetti all'azione, venivano tardi, e lui morto, a dirgliene.

Ma la qualità, che distingue soprattutte i veri uomini di Stato da codesti vacui o pedanti ciarloni, si è appunto questa di sapere, nei momenti più difficili, vedere, con un colpo d'occhio, che sovente è quello del genio, e cogliere a volo cose e mezzi, e di mettersi subito all'opera con alacrità infaticabile e servirsene per lo scopo, che si vuole ot-

Noi, che non abbiamo mai preteso di andare nella nostra professione al di là degli speculatori della politica, valendoci però anche in questo della calma osservazione dei naturalisti, siamo i primi, non possedendole, a riconoscere in altri queste qualità vere di uomini di Stato che erano e ninenti anche nel Sella e somigliavano molto a quelle del Cavour.

È una fortuna per un paese quella di poter possedere un certo numero di questi uomini; ma non basta l'ingegno e nemmeno il genio per acquistar simili facoltà. Esse si formano in uno in quell'ambiente di osservazione, di studio e di azione, dove tutto questo è una necessità e diventa una abitudine.

E chi non dovrà attribuire una parte delle qualità dei Sella anche alla famiglia operosa ed industre ove egli nacque, agli studii delle scienze naturali che si basano sui fatti visibili od escogitabili, sui calcoli matematici, che ri-

velano in sè la legge delle esistenze, come le ossa d'uno scheletro mostrano, idealmente, ma pure realmente, un corpo completo?

Mentre altri avrebbe perduto il suo tempo (e pur troppo lo ve:liamo sovente) a discutere alla lunga il più ed il meno delle cose da farsi, il Sella, colla intuizione dell'uomo avvezzo ad osservare, calcolare ed agire, si metteva all'opera e faceva, servendo alle necessità ed urgenze del momento, opere che erano ben più salutari delle furberie, degli indugi di coloro che, in diverse condizioni, aspettano che i fatti si producano da sè.

Ma l'Italia non poteva allora aspettare; e fu sapienza vera di uomo di Stato il chiederle subito quello che essa doveva dare, ed a darlo subito avrebbe potuto farlo con meno sacrifizio e con più sicurezza dell'esito.

Queste qualità del Sella, che si rivelavano in lui nelle grandi cose, abbiamo avuto occasione di vederle in pratica nelle minori, dove intuiva cose e persone e soprattutto sapeva adoperare le une e le altre nel debito modo, ed agendo egli indefessamente con semplicità e senza quasi parerlo, sapeva ispirare ad altri, a tutti quelli che lo circondavano, quella prontezza risolutiva nell'azione, che produceva subito pronti effetti, mentre altri avrebbe perduto lungo tempo nelle chiacchere e lasciato passare quella occasione, cui il Macchiavelli insegnava doversi pigliare per il ciuffo quando viene.

Di tutto questo potremmo offrire delle prove personali di quando gl' interessi del nostro Friuli ci condussero ad avere contatti diretti con lui.

Non sperando di vederlo nelle poche ore ch'egli avrebbe passato a Firenze nell'atto di venire Commissario Regio ad Udine nel 1866, gli lasciammo una memoria per indicargli e raccomandargli le cose da farsi ad Udine, non soltanto nell'interesse della Provincia nostra, ma in quello dell' Italia, che doveva considerare per sè di una grande importanza lo aiutare nella sua operosità questa popolazione; e due ore dopo la sua venuta a Firenze e ch'egli aveva potuto parlare col capo del Governo, lo trovammo alla nostra porta di casa, e saliti sopra s'ebbe a parlarne a lungo.

Ad Udine, chiamati a cooperare alle cose a lui raccomandate, e specialmente per la ferrovia pontebbana, per il ca-

ordinamento delle parti più distinte del Regno Sardo, che tenesse conto delle condizioni locali, sicchè le nuove provincie, o regioni d'annettersi trovassero già preparato il campo per entrarvi senz'altro come uguali nella nuova Società. Il Piemonte propriamente detto, la Lomellina, la Savoja, la Liguria, la Sardegna dovevano considerarsi come parti distinte ed aventi il miglior modo di governare da sè i loro speciali interessi; poiche, se in uno Stato piccolo, come il Piemonte ed il Belgio, si poteva accentrare il Governo, ciò non conveniva in uno Stato grande, e l'Italia non si prestava nemmeno, per ragioni geografiche, storiche ed etnografiche, ad un ordinamento amministrativo come il francese, nel quale il Governo centrale è tutto.

Queste idee, con forma certamente meno chiara, avevo cercato di esprimerle anche in una supposta corrispondenza da Torino; la quale non isfuggi ai nostri padroni, i quali mandarono uno dei loro da me, per saperne qualcosa. Avendo io capito la domanda, pensai di rispondere colla solita semplicità alquanto astuta da doversi usare con simil gente, quello che era vero, cioè che la avevo scritta io. Non so poi, se essi andarono in cerca di questo, cioè se avevo espresso una mia idea, o se venendo dal di fuori, e dal Piemonte,

nale del Ledra, per l'Istituto tecnico da fondarsi, per la Banca, la Cassa di risparmio, la Società operaia, l'abolizione dei feudi ed altre unse minori, s'ebbe campo di vedere con quale premura egli lavorava, e faceva lavorare tutti quelli che lo circondavano, per tutte queste cose, la di cui pratica utilità egli aveva subito compreso.

Egli si levava di buon mattino a fare una cavalcata, e poi si metteva subito all'opera, nella quale continuava tutta la giornata fino alla mezzanotte, cercando d'intendersi cogli altri anche durante il pranzo. Egli trattava con un'incoraggiante familiarità tanto i suoi dipendenti, come tutti gli altri cooperatori, ai quali così sapeva non solo ispirare le proprie idee, dandosi spesso l'aria di accettare in tutto le loro, ma anche la propria attività, di che tutti n'erano paghi.

Egli era del resto anche in ciò della scuola di Cavour; il quale ebbe a dire, che quando aveva fretta di venire a capo di qualcosa soleva dirigersi a quelli che non avevano tempo, come i soli che colla loro operosità potevano meglio d'altri aiutarlo a far presto.

Cosi l'abbiamo veduto dopo, quando si trattava per lo appunto di regolare tutti i rami della amministrazione finanziaria, chiamare a sè, più ancora che gli ufficiali da lui dipendenti, dei giovani d'ingegno dei quali aveva scoperto l'attitudine e la buona volontà e cui egli educava così all'azione assidua e perseverante da essi poscia addimostrata in molte cose.

Anche in questo somigliava molto il Cavour, che non pativa attorno a sè in alcuno l'indolenza e cercava i collaboratori dove li trovava. Era pure questa un'ottima qualità di veri nomini di Stato, che educando all'opera i giovani, non ne facevano soltanto degli utili collaboratori, ma anche dei continuatori.

Se molti si fossero formati in questa pratica educazione, noi avremmo avuto anche in Parlamento meno chiacchere ed un'azione più efficace. L'Italia adesso avrebbe più che mai bisogno di educarsi a questa scuola, che varrebbe assai più per essa che non quelle in cui s'intende d'istruire nella scienza di Stato. Una volta, che sia venuta per severi studii prima e poscia nel collaborare con siffatti maestri, sviluppandosi nei giovani una reale attività, essi saprebbero attingere da sè la scienza di Stato

fosse un indizio di quello che si medi-

in tutte le opere di coloro che in qualche parte possano teoricamente insegnarla.

E così potessero essere educati ad una simile scuola quelli che, nella stampa, credono di poter dire qualcosa di utile al pubblico, piuttosto che nutrirlo di sterili polemiche di partito, o personali, che non sono meno disutili delle frivolezze e delle cose che possono soddisfare e mantenere una malaticcia curiosità e null'altro.

Anche la sua passione di alpinista, che non era per lui soltanto un sollievo ed una delle migliori ginnastiche, ma altresi un campo di osservazione per lo scienziato, per l'economista e per il soldato, aveva la sua parte ad avviare la gioventù nostra ad una vita più degna di un Popolo libero, che non sia quella in cui molti consumano i lore ozii.

Rinvigoriti i corpi e gli spiriti, si poteva anche mettersi sulla via delle ardite imprese utili alla Patria.

Se il Sella non perdette il tempo a cogliere l'occasione di condurre l'Italia a Roma, lo doveva non soltanto alla vigoria del carattere suo, ma anche all'acutezza dell'ingegno; e noi che ad Udine avevamo aggiunto per il Sella alla ammirazione una cordiale amicizia, cui trovammo in lui ricambiata, anche se non eravamo tra quelli che andassero a disturbarlo nella sua azione, potemmo allora, quanto stava in noi, aiutarlo nella sua risoluzione colla parola.

Egli poi potè dire, appena giunto a Roma quell' hic manemibus optime, perchè vi continuò l'opera sua di uomo politico, di finanziere, di edile, di scienziato, e collocò di fronte al Vaticano anche gli scienziati di tutta Italia, affinchè il tempio del sapere si ergesse di fronte a quello delle credenze, pur rispettate quando partivano dalle libere coscienze.

Per lui, se l'arte educatrice può e deve ispirare nobili sentimenti, l'amore di patria, anche la scienza che fa progredire la Nazione, diventava per essa una forza, un mezzo di assicurarsi la stima delle Nazioni le più civili; come tutti gli studii per accrescere l'attività economica e la ricchezza nazionale erano il migliore dei progressi economici e sociali. Non altrimenti il Popolo italiano poteva redimersi dalla sua povertà. Utili quindi le scuole e le Associazioni per questo, quelle della previdenza e del mutuo soccorso e quelle

del risparmio, alle quali contribui colla fondazione da lui promossa delle Casse di risparmio postali, che potevano raccogliere i risparmii non soltanto nelle maggiori città, ma anche nelle piccole e nelle borgate ed anche per la classe contadina.

Non tutto possono fare uno o pochi uomini, per quanto di forte ingegno ed alto locati; ma una volta, che si sono gettati i primi semi s che si sono coltivati con amore, il tempo e la provata utilità fanno il resto.

Perciò, dopo notato come egli fosse esemplare nella famiglia, non volendo aggiungere qui altro di Quintino Sella, lo proponiamo in tutta la sua vita quale esempio da imitarsi alla nostra gioventu italiana, ed a quella del Friuli in particolare lo additiamo come degno della sua gratitudine per le istituzioni e le opere cui Egli ha fondato o favorito tra noi. Ma dovremmo dire molto di più, se avessimo da esprimere tutta la nostra sulla sua tomba; e nel nostro dolore per la perdita prematura di un tanto uomo ci confortiamo con questo, che egli ha pure più di tanti anche nella breve sua vita operato, e che ora e nel Parlamento e nella stampa tutti lo hanno riconosciuto. Possa adunque anche la commemorazione di Quintino Sella servire a tutti gl' Italiani di una vera educazione ai doveri che a tutti c'incombono.

Le notizie da varie fonti e lo stesso linguaggio dei giornali che li rappresentano, mostrano che la scissura si è fatta sempre più profonda tra il Baccarini ed il Crispi, sicche si presenta anche nella nomina del presidente della Camera.

Crispi non è fatto per dividere l'influenza politica con altri. Egli non avrebbe mai voluto essere uno dei pentarchi, ma piuttosto un vero autocrataz e gli altri non si sentono di poter tollerare una simile assoluta imperiosità. Il Baccarini, che aveva preso la buona via nella quistione del monumento a Sella, essendo vivamente attaccato dal Crispi e dal suo giornale, ora si ribella assolutamente. Anche Zanardelli, che si tiene in disparte, non pare inchinevole ad assecondare il Crispi, che va a Napoli e si ecclissa alla sua volta portando altrove il suo dispetto.

Tutto questo doveva accadere quando della politica non si fece altro che una quistione personale. Davvero, che non è da rallegrarsi nemmeno di questa decadenza degli avversarii, perchè è un male anch'essa.

puto coraggiosamente difendere nelle. nuove guerre per l'indipendenza. La egemonia del Piemonte era oramai riconosciuta da tutti gli Italiani. In questo nostro Friuli un Daniele Cernazai. morendo in età ancora giovane, aveva lasciato tutto il suo avere a Cavour. perchè se ne giovasse per l'educazione in quel nucleo d'Italia, ch'era il Piemonte. Queste parole del testamento di un figlio del Friuli, a cui Quintino Sella. diede più tardi, con appellativo molto appropriato, il nome di Piemonte o rientale, appunto quando Cividale (Forum Julii dei Romani e Civitas Austrias dei Longobardi, essendo Pavia Civilas Neustriae), si celebrava con lui in fraterno banchetto lo sgombero degli Anstriaci, era come il simbolo collettivo delle aspirazioni e delle speranze di tutti gli Italiani, che avevano già trovato la loró guida, il loro Re, il loro operatore politico del più importante periodo della storia nazionale, che stava per spuntare.

La nostra gioventii lasciava presentire, che non sarebbe bastato l'essere arditi e generosi nel sacrifizio, ma che si doveva cercare di essere anche forti. Le donne stesse capivano che si avvicinava un tempo nel quale esse medesime avrebbero consigliato i loro cari s prendere parte alla lotta. (Cont.)

- Essa annuncia prossime guerre, ed una nuova levata del Popolo italiano sotto le guida di quegli il cui nome esprime la vittoria e la pace.

- Dici davvero? seguitò il Bragadin. -- Lo dico con profondo convincimento, perchè oramai è compiuto quel periodo di sosta, che era necessario a riprendere le forze, e l'Italia non potendo stare più a lungo com'è, vorrà tentare presto la sua rivincita, e questa volta per non arrestarsi a mezzo, avendo un solo objettivo, quello dell'unità della patria sotto un'unica bandiera.

Il discorso fu continuato, cercando, anche senza la coda della cometa, gli indizii dei prossimi fatti, che non tardarono a verificarsi.

Un anno dopo rammentammo assieme a Milano la profezia del ponte del diavolo, che si andava avverando.

Il Piemonte, terra di forti senza vanterie, con una stirpe militarmente educata e disciplinata, e che venuta l'ultima, era da un secolo salita mediante nobili ingegni e caratteri in reputazione presso tutta l'Italia, aveva mostrato nella guerra di Crimea e nel Congresso di Parigi e col far luogo nel suo Parlamento agli uomini più distinti delle altre regioni, di avere oramai preso in mano la bandiera nazionale, cui avrebbe sa-

### APPENDICE

### DALLA MEMORIA

d'un vecchio giornalista DELL'EPOCA DEL RISORGIMENTO ITALIANO (Pacifico Valussi).

CAPITOLO IX.

Gli ultimi momenti. - A casa mia. (Seguito).

Era molto tempo, che nel mio giornale avevo prenunciato, prima che accadesse, quella guerra orientale, il di cui effetto sarebbe stato di aprire al Piemonte la via per patrocinare presso l'Europa la causa nazionale. Con prudenza avevo gettato qua e la qualche sprazzo, che servisse di avvertimento agli amici. Avevo anche scritto una memoria per Cavour, facendogliela recapitare col mezzo del console piemontese a Trieste, al quale la feci consegnare da un mio amico, Eugenio Bolmida triestino ma di origine piemontese anch'esso.

Mostravo in questa memoria, tra le altre cose, come le future ed a suo tempo avvenute annessioni al Piemonte delle altre parti d'Italia potevano essere agevolate dal far precedere alla guerra di rivendicazione quel modo di

Nell'autunno del 1858 si teneva una

delle solite radunanze della Società agraria friulana a Cividale, per occuparsi di agricoltura, ma non senza però, che in quel convegno trapelasse la politica. Le persone convenute da varie parti del Friuli ed alcune anche di fuori, non potevano a meno, ad onta della sorveglianza che pesava su noi, di farsi a mezza voce le loro confidenze; e già in quell'anno c'era in molti un presentimento di prossimi fatti e di un risveglio nazionale. Una sera, mentre gli altri erano al teatro, io, stanco dalla fatica, andai a respirare alquanto sul ponte del diavolo, cantato in una ballata del Dall'Ongaro Il ponte è basato sopra un grosso macigno che tiene il mezzo del torrente Natisone, e fu costrutto da un architetto Comasco, Mentre stavo li nell'oscurità della notte contemplando in cielo una brillante cometa, comparve uno dei miei amici di Venezia, l'ottimo patriotta co. Zilio Bragadin, il quale mi chiese che cosa stavo

facendo II solo: Risposi, che contemplavo le stelle e la coda della cometa.

- E che cosa ti predice la comparsa di quest'astro vagabondo? mi chiese sorridendo l'amico. Risposi.

### Attentato contro l'imperatore d'Austria.

Un dispaccio della *Tribuna* conferma la notizia, che noi abbiamo pubblicata ieri, di un attentato contro l'imperatore d'Austria

La Tribuna aggiunge che il barone incaricato di ucciderlo, non cadde nelle mani della giustizia; però il nostro amico, da cui ebbimo ieri il racconto del fatto, ci disse formalmente che il barone sudetto era stato messo in prigione.

L'attentato deve attribuirsi agli anar-

chici, come stampammo ieri? La Tribuna non lo dice, ma tutto lo

fa supporre. È confermata la venuta a Vienna del capo anarchico Poenkel e che la polizia non ha saputo ancora trovarlo fuori.

Poenkel fu riconosciuto nei dintorni di Vienna; la polizia spera di essere sulle sue tracce. Un forestiero si uccise col revolver in un albergo della Neustadt: corre voce che possa essere il barone dell'attentato.

Si parla di proclamare lo Stato d'as-

#### Rivelazioni o frottole.

Giorni sono, vale a dire poco dopo la morte del cardinale Di Pietro, il Fracassa pubblicava certe rivelazioni dalle quali si desumeva che Vittorio Emanuele aveva trattato con quel cardinale l'elezione del successore di Pio IX. Il Re aveva posto così la questione: tentare tutti i mezzi perche il successore di Pio IX si acconciasse al fatto compiuto; nessun accordo reso pubblico prima della riunione del conclave; però condurre le pratiche in guisa che il nuovo Pontefice sapesse di dovere la sua elezione al partito italiano, e fosse di questo partito egli stesso; alla proclamazione dell'Habemus pontificem, in Piazza S. Pietro dovevano trovarsi alcuni reggimenti che avrebbero reso gli onori al nuovo Papa; cento e un colpo di cannone, sparati in Castel Sant'Angelo, dovevano significare come il riconoscimento ufficiale dell'elezione; insomma una cosa talmente nuova e inaspettata da stupire il mondo.....

Di questo piano, congegnato fin negli de la cardinali, era stato anima e direzione il cardinale Camillo Di Pietro. Egli aveva visto il Re al Quirinale e non

Senonchè Vittorio Emanuele mori pechi giorni prima di Pio IX; e quantunque dal conclave fosse uscito il nome di Pecci, mancò tutto il resto che doveva farsi al di qua del Ponte. Però fino all'ultimo, Camillo Di Pietro aveva

tenuto la parola, e invece dei 47 voti promessi, ne aveva fatti avere al Pecci 49.

Il Matin completa queste rivelazioni, confrottole che siano. Quel giornale dice che dei quattro cardinali condotti dal Di Pietro al Quirinale, erano il Franchi, dopo segretario di Stato, morto poco dipoi in modo assai misterioso, e il Berardi.

Ma, ritiratosi Nicotera dal Gabinetto, il quale era a parte del fatto, e successo il Crispi, il Re sospese le trattative, sperando di poter riattivarle. Invece cadde malato e mori senza poter dare istruzioni al figlio e senza informare i ministri di quel che aveva preparato. Poche settimane dopo, Pio IX pure moriva, e Di Pietro, che credevasi sempre impegnato, fece nominare papa

Il nuovo pontefice seppe a chi andava debitore della sua elezione, e inscendo dal Conclave si avviò direttamente verso la loggia esterna di San Pietro. Ma qual non fu il suo stupore nel non vedere sulla piazza le truppe che dovevano rendergli gli onori e che egli doveva benedire, come era stato stabilito, e nel non sentire le cannonate!

Leone XIII non esitò un istante, e prima ancora che il suo seguito si accorgesse della sua sorpresa, si voltava dalla parte della chiesa e dava la benedizione al pubblico che vi era stato

Dopo la vittoria.

ammesso, senza curarsi di chi stava

sulla piazza. (Dal Corr. della Sera).

Supponiamo una cosa.

Supponiamo una cosa: Supponiamo che i nemici dell'ordine sociale d'oggi abbiano la vittoria sopra esso, che la così detta rivoluzione trionfi.

Che cosa succedera poi?
Prima di rispondere, vediamo quali
e quanti sieno i nemici della Società

Sono tanto coloro i quali esagerano l'azione, quanto gli esageratori della reazione; per la prima volta sono alleati, almeno di fatto, tra loro, il pa-

storale e il pugnale; vogliono la stessa cosa l'intransigente ed il prete.

Dunque la Società cade: i suoi nemici l'hanno distrutta: ma che succederà poi?

Un proverbio dice che gli estremi si toccano; ma nel caso nostro si avvererà piuttosto la sua parodia, che si spiega col fatto di quei due cani arrabiati i quali, venuti a zuffa, si mangiarono l'un l'altro, cosicchè rimasero sul terreno le sole code.

I due partiti estremi necessariamente si urteranno in uno scontro mortale: da una parte tutta la gran valanga delle tradizioni, delle superstizioni, dei terrori fantastici, lo spirito insomma del quale la rabbia fanatica risvegliera la ferocia selvaggia; dall'altra la negazione materiale, beffarda e spietata.

Sarà una guerra del cielo e dell'oceano in un giorno di burrasca: si estenderà dalla culla alla tomba: nulla ri-

Poi sulle rovine del passato e del futuro sorgerà un nuovo presente, mite e sereno, come su quelle dell'uragano, mite e sereno si distende il raggio della luna; come l'erba cresce tanto dal vergine prato quanto dal cimitero.

Ma prima che tutto questo avvenga, è necessario che i primi sieno diventati gli ultimi, e gli ultimi i primi.

Tra il ficmo pria la luminosa spada Interponga il buon senso e I diavolio Qual sogno orrendo, allo svegliarsi, cada... e l'ombra di Vicenzo Monti abbia misericordia di me. F.

## PARLAMENTO NAZIONALE Senato del Regno.

Seduta del 18.

Riprendesi la discussione della legge contro la malaria e Magliani limitasi a fare alcune osservazioni finanziarie, mostrando i pericoli della soppressione completa del dazio sulle macchine e sul materiale di bonificazione.

Parlano parecchi oratori. Fra altri Genala combatte la gratuità del trasporto in ferrovia degli operai addetti alla bonifica; preferirebbe il sistema delle tariffe speciali; e Vitelleschi relatore insiste sopra la gratuità.

Rinviasi l'art. 1; dopo lunga discussione rinviansi gli art. 2 e 3, essendosi presentati parecchi emendamenti.

Genala presenta il progetto per il trasferimento e la manutenzione di alcuni cavi sottomarini fra l'Italia e Malta. Levasi la seduta alle 5.50. Domani seduta.

#### NOTIZIE ITALIANE

Pietro Toninetti di Milano inventò un modo di conservare la freschezza alle carni per 3 o 4 mesi. Egli ha avuto un vero trionfo ier l'altro mattina alla Birreria Trenk, dove per iniziativa della Società italiana d'Igiène fu data una colazione di cibi preparati con carni conservate dal Toninetti.

Si mangiarono diverse qualità di prosciutti preparati e conservati dal Toninetti, un agnello ucciso quaranta giorni fa, dei capponi uccisi in gennaio, ecc. ecc., e che da parecchi giorni, chiusi in casse, erano stati spediti alla Societa dalla ditta Frigerio di Modena. Tutti riconobbero che quelle carni erano eccellenti, tanto è vero che tutti mangiarono di buon appettito.

Daniele Canal. Nella Difesa di iersera abbiamo letto con dispiacere le seguenti brevi parole:

« Le speranze sono affatto svanite; si teme vicina la morte. »

cifre consolanti. Nell'anno 1883 per ricompensare azioni generose compiute sul mare a pro di bastimenti, pei loro equipaggi e di persone in pericolo di vita furono conferite una croce di cavaliere nell'ordine della Corona d'Italia, 2 medaglie d'oro e 53 medaglie d'argento al valor di marina, una medaglia d'oro e 18 medaglie commemorative d'argento, 96 menzioni onorevoli al valor di marina e 91 attestati ufficiali di benemerenza.

In tutto 360 ricompense di 360 buone azioni.

### NOTIZIE ESTERE

Rose russe. Il capo della polizia ha ricevuto una lettera dal Comitato esecutivo dei nichilisti, che lo previene che qualunque persona desse delle infosmazioni sul conto di Dagajef, l'assassino del colonnello Sudeikin, sarebbe assassinato inevitabilmente.

La polizia ha arrestato, come sospetti di nichilismo, i signori Krivenko, impiegato superiore del ministero delle

comunicazioni, Sergieff, uno dei direttori della polveriera d'Ochta, e Autonowsky, molto noto a Pietroburgo.

Cinque studenti sono stati arrestati e condotti a Perm, dove furono confidati al governatore, con l'incarico di osservare strettamente la loro condotta.

150 morti. Una terribile esplosione è avvenuta nella miniera di Porahoutas,

Virginia.
Sono periti 150 minatori che vi lavoravano al momento dell'esplosione.

La detonazione fu tale che dei forti fabbricati, situati un mezzo chilometro lontani, rovinarono.

Vox populi vox del? Il principe Bismarck, dopo molti anni, è riapparso a piedi per le vie di Berlino. Accompagnato soltanto da suo genero, conte Ranzau, egli andò dal suo palazzo al Reichstag. In pochi minuti si radunò intorno a lui una grande folla che lo acclamò entusiasticamente, e che egli ringrazio ripetutamente.

### **CRONACA**

Urbana e Provinciale

Onoranze a Quintino Sella. È a cognizione nostra che la Giunta Municipale nella prossima sua riunione di giovedi avrà ad occuparsi specialmente del modo di rendere nella nostra città un atto di onoranza ad omaggio della memoria di Quintino Sella.

Sella ad Udine. Nei giorni corsi tra la sospensione d'armi e l'armistizio definitivo pattuito l'anno 1866 a Cormons, ci fu un momento in cui al generale Cialdini parve, e, militarmente parlando, era prudenza, ritirare le truppe sulla destra del Tagliamento.

Udine, rimasta così sguarnita, in caso di ostilità sarebbe rimasta in balia del primo occupante.

In armonia alle misure militari, il governo aveva ordinato al regio commissario Quintino Sella, di ritirarsi da Udine colle truppe.

Quintino Sella rimase e forse così ci risparmiò una nuova visita dei non ancora nostri alleati d'oltre Isonzo.

Il deputato Billia, alla riunione della Maggioranza, parlò chiaro, dicendo a Depretis che, se la Maggioranza ha doveri, ne ha pure il Ministero.

Pellegrinaggio Nazionale. Da una lettera del principe di Avella al Comitato del pellegrinaggio riproduciamo una parte che riassume in cifre statistiche la patriottica dimostrazione:

Aderirono al pellegrinaggio 204 Associazioni scientifiche, 123 scolastiche, 158 politiche, 1077 Società artistiche ed operaie, 39 Istituti di credito, 139-Associazioni musicali e 275 Circoli e Società diverse rappresentate da individui 30,941.

I pellegrini furono complessivamente 68,635.

L'entrata generale fu di lire 163,430.43 l'uscita generale lire 161,492.03. Residuo in mano della presidenza lire 1488.40.

Romilda Pantaleoni fa furori a Vienna prima di esservi giunta.

Nel p. v. mese di aprile al Teatro Imperiale dell'opera andrà in iscena la Gioconda ed i Viennesi sono già nella maggior aspettativa tanto per il capolavoro di Ponchielli, quanto per la sua celebre interprete la nostra egregia con-

cittadina. Il successo di Milano dunque è il principio di una strada trionfale. Ne siamo lieti.

Dalle 11 alle 2 di notte. Via Grazzano è forse la Via scellerata, la Via cloaca di Udine?

Pazienza che le ben temprate orecchie de' suoi tranquilli abitatori sieno
con regolare intermittenza rotte dagli
ubbriaconi nella via stessa domiciliati;
ma pazienza un corno quando, come nelle
due ultime notti, donnacce di fama p...ericolante.... almeno, e giovinastri, si rechino a sfogar l'ugola urlacchiando per
ore ed ore, senza nessun riguardo per
chi dorme e senza nessun timore delle
guardie di Questura.

A tutela però della dignità di queste ultime, siamo in grado di poter assicurare che non ne fu vista nessuna e tutto ci permette di dedurre che nessuna se ne vedrà.

Udine diventa Algeri, ma l'Algeri antica, quella dei pirati.

Durante la notte audaci ladri tentarono di strappare le ferriate che chiudono le finestre a livello del suolo di due magazzini in Via Cortazzis.

Lasciarono la bella opera a mezzo perchè disturbati forse da qualche provvidenziale ubbriaco... i soli angeli custodi delle vie cittadine a custodia vespertina usque ad manem, per dirla con una variante del Deprofundis,

Per A. Papadopoli. Il nostro appello alla carità udinese per questo sventurato veterano del palcoscenico, non A caduto a vuoto.

Iniziata dall'egregia Presidenza del Tentro Sociale fu aperta una sottoscrizione a di lui favore.

Noi la pubblicheremo domani, certi che intanto riuscirà degna del nostro paese, mai secondo a nessun'altri quando si tratti di far nobilmente del bene. Chi volesse, può recar il suo obolo anche all'Amministrazione del nostro giernale.

Povero bambino. Un povero bambino di 5 anni circa, giocando con alcuni compagni in mezzo alla via, cadde e si ferì al capo. Il meschinello si diè a piangere dirottamente, ma un vigile urbano, tosto accorso, ebbe la felice idea di accompagnarlo all'ospitale dove il poverino fu medicato, e poi a casa.

Bravo quel vigile!

La salute del bestiame. Nei comuni di Amaro e Tolmezzo varie capre sono affette da scabbia caprina.

Cavalla morta. Per violentissima colica è morta una bellissima cavalla al negoziante di cavalli sig. F.

Sui casi di carbonchio. Riceviamo dall'egregio vetermario provinciale dottor G. B. Romano la seguente a rettifica di quanto noi abbiamo, relativamente agli ultimi casi di carbonchio, ristampato dal Boll. dell'Ass Agr. friulana. Udine, 18 marzo 1884.

Al sig. Direttore del Gior. di Udine

É mio dovere rettificare le notizie che si pubblicarono oggi nel pregiato di Lei periodico circa i casi di carbonchio avvenuti in questi ultimi trenta giorni. Credo ch' Ella avrà desunta la notizia dal Bullettino dell'Associazione Agraria Friulana del 15 corr., il quale è incorso in una inesattezza nel far cenno dei sinistri lamentati questi giorni.

Nel mese si ebbero casi 2 nel suburbio fuori Porta Grazzano, uno nei Casali S. Osvaldo, due a Basaldella, uno a Zugliano, tre a Terenzano, tre a Pozzuolo, totale n. 12. A Mortegliano nessuno.

Oggi però si annunziò altro caso a Terenzano, e pervenne pure notizia di un nuovo caso in comune di Palmanova. Havvi fondato motivo di giudicare che i casi sono dovuti a speciali condizioni locali, e analoghi provvedimenti furono con tutta sollecitudine adottati per parte delle relative autorità competenti.

Il Veterinarlo Provinciale ROMANO

Albo della Questura. Un figlio che ferisce il padre. M. Sante d'anni 32 da Gemona la sera del 16 corr. essendo ubbriaco e nutrendo da molto tempo rancore contro il padre, un vecchio di anni 74, lo percosse brutalmente sulla testa in modo da mandarlo ammalato per due settimane. Il figlio brutale fu arrestato.

Danneggiamenti. Ignoti per solo gusto del male la notte dell'11 corrente a Tavagnacco in aperta campagna tagliarono la corteccia a 51 pianticelle di gelso, danneggiando così certo Peresutti Valentino per l'importo di L. 60 circa.

Incendio. Verso le ore 7 pom. del 14 corr. a Precenicco prese fuoco il fienile di certo Cepparo Giovanni che ne riportò un danno assicurato di lire 700 circa per perdita di attrezzi rurali, fieno e biada. Per ispegnere l'incendio, che ritiensi causato da scintille uscite dal camino della vicina abitazione del Cepparo, accorsero i terrazzani, ai quali si unirono 7 guardie di finanzaldi quella brigata.

Arrestati. Due omonimi C. Antonio di professione oziosi e disturbatori. Uno è pure contravventore alla sorveglianza speciale.

Ferimenti. Uno ad Aviano: ferito Tassan Simonat Giovanni alla testa per causa di un sasso lanciatogli da Stentarin Luigi, per vecchi rancori. Dieci giorni di malattia pel Tassan, e l'altro latitante. — Un'altro a Ciseriis, dove due Franz, uno Pietro e l'altro Leonardo si presero a bastonate per questioni d'interesse. Pietro se ne buscò una al capo guaribile in 15 giorni e l'altro diedesi latitante.

La popolazione del Comune nello scorso gennaio. Alia fine del p. p. gennaio la popolazione del Comune di Udine contava 32803 ab. cioè 10 meno di quelli che erano ai 31 dicembre 1883.

Questa diminuzione dee attribuirsi al numero delle morti (97) che fu superiore a quello delle nascite (79) ed alle variazioni dell'emigrazione.

Il maximum delle nascite fu di 6 e si avverrò ai 6 ed ai 22; non nacque nessuno ai 9, ai 17 ed ai 19. Le maggiori morti furono 7, il giorno 3 gennaio. Non morì nessuno ai 4 ed ai 31.

Le nascite furono di 78 nati vivi e di 1 nato morto. I 78 nati vivi furono 41 maschi e 37 femmine; cioè legittimi 32 m. 29 f. Ci fu un solo parto multiplo di un maschio e di una femmina.

morti furono 45 m. e 52 f. Questi 97 morirono: 10 per insufficiente sviluppo - 8 d'inanizione e marasmo infantile - 3 di scrofole e rachitide -10 di pellagra — 2 per malattie dei muscoli — 1 di morbillo — 1 di febbre tifoidea - l di malattia puerperale - 2 di meningo encefalite - 4 di apoplessia — 4 di malattie ai nervi — 10 di malattie polmonari acute - 1 di malattia polmonare cronica - 2 di apoplessie dei polmoni - I affetto al pericardio - 9 per vizi organici al cuore - 4 di malattie alle vene - 7 per infiammazioni dello stomaco e degli intestini - 5 malati al peritoneo - 1 malattia agli organi sessuali (m) - 1 id. (f.) — 2 malattie della pelle — 3 per marasmo senile — 4 per sifilide.

Nessun omicidio, nessun suicidio.

88 di questi morti abitavano la città,

9 il suburbio; 90 appartenevano al Comune di Udine, 7 ad altri comuni del
Regno. Degli abitanti in città 40 morirono a domicilio, 38 nell'Ospitale civile, 1 in quello militare. 50 erano celibi, 33 conjugati, 24 vedovi, soli 12
m. e 2 f. raggiunsero l'età dagli anni
81 ai 90.

I matrimoni furono 13, cioè 12 fra celibi ed 1 tra vedovo e nubile. 4 coppie sapevano leggere e scrivere; in 6 coppie la sposa era analfabeta; in 1 era analfabeto lo sposo; e per 2 entrambi. Gli sposi furono 6 tra i 20 e i 25 anni, 2 tra i 25 e i 30, 3 tra i 30 e i 40, 2 tra i 40 e i 50; le spose 6 tra i 20 e i 25, 5 tra i 25 e i 30, 1 tra i 30 e i

40, 1 tra i 40 e i 50.

Emigrarono, in altro Comune della Provincia, 35; in altra Provincia del Regno 34; nessuno all'estero. Totale 69.

Immigrarono: 40 da altro Comune

della Provincia, 36 da altra Provincia

del Regno, I dall'estero; totale 77.

Circolo Artistico Udinese. I sig. soci sono invitati ad un trattenimento famigliare che avrà luogo la sera di giovedi 20 corr. alle ore 8 presso la sede del Circolo.

Programma.

I. Rossetti, *I Folletti*, pezzo per piano a 4 mani eseguito dalla sig. Emma Fiappo Zilli e sig. Elisa Raddo.

II. Auteri, Romanza nell'op. «Stella» eseguita dal sig. dott. G. Rubazzer.

III. a Becucci, Capriccio sulla Romanza « Musica proibita. »

b Smith. Harpe Eolienne eseguita al piano dalla sig. Ida Morpurgo.

IV. Ponchielli, Duetto nei « Promessi sposi » per basso e baritono, cantato dall'artista sig. A. Pontotti e sig. G. Hocke.
V. Gomes. Guarany. « Romanza »

V. Gomes, Guarany, « Romanza » per soprano cantata dalla sig. Emma Fiappo Zilli.
VI. Bazzini. Il prigioniero di Jo-

VI. Bazzini, Il prigioniero di Josephstadi « Romanza » per baritono eseguita dall'artista sig. A Pontotti.

VII. Ponchielli, Danza delle ore per piano suonata dalle sig. V. Andrioli e sig. Carlini Rubini.

Per gli ingegneri. Il Ministro dei lavori pubblici ha aperto il concorso per esame a 20 posti d'ingegnere allievo del Genio Civile. Gli esami incomincieranno, a Roma, il 19 maggio p, v.; ma il tempo utile di presentarsi al concorso spira col giorno 25 aprile.

Sala Cecchini. Domani Isera, mezza quaresima, grande veglione mascherato. Biglietto d'ingresso cent. 30; per ogni danza cent. 25.

Alle signore donne libero ingresso. Si principia alle ore 8.

Contravvenzione. Un pizzicagnolo di Piazza Mercatonuovo perchè lavava budella alla fontana pubblica.

Teatro Sociale. Per la serata d'onore del Privato s'ebbe veramente una strabbondante ricchezza di rappresentazioni, che dilettarono davvero il nostro pub-

Prima un piccolo dramma nella Donna o angelo, in cui la commediola che non esce dal comune in parecchie scene ad un tratto s'inalza ad un grado drammatico eminente mercè i due Pietriboni in un finale.

Poi il Bugiardo, che è tutto una ristata di gran cuore dal principio alla fine. Privato vi rende il Bugiardo in modo da non lasciar nulla da desiderare ed è molto bene assecondato da tutti gli altri.

Finalmente la parodia musicale dell'opera del Verdi il Ballo in maschera
mette in vista tutte le facoltà che il
Privato possiede per mettere all'unisono
il buon umore degli spettatori. Questa
poi potrebbe servire di cura molto efficace per tutti quelli che fossero travagliati da qualche melanconia. Il Privato qui non soltanto rappresenta, ma
crea e critica, di volo ma con molto

irito, tante cose che si fanno nei liretti e nella rappresentazione delle oere in musica.

E s'intende che il Privato veniva al atro Sociale da Cusignacco, dove certe ose pare che le vedano meglio che delle capitali!

Il ridere in questa parodia-satira si ra tramutato in una vera convulsione, cui nemmeno Eraclito avrebbe potuto esistere. Abbiamo visto certe facce ustere e gravi affatto tramutate. E non occorre dir altro. Pictor.

Elenco delle produzioni che la dramatica Compagnia condotta e diretta all' artista cav. Giuseppe Pietriboni mara nella corrente settin ana:

Mercoledi 19. Un romanzo parigino ramma in 5 atti di Ottavio Feuillet. <sub>110</sub>vissimo.

Giovedì 20. I Rantzau, commedia in atti di Erkmann e Chatrian, e farsa. Venerdi 21. La contessa Maria, comnedia in 4 atti di G. Rovetta. Nuovisima, e farsa.

Sabato 22. La signora dalle camelie, commedia in 5 atti di A. Dumas, figlio, Domenica 23. I racconti della regina Navarra, commedia in 5 atti di E. Scribe, e farsa.

Estrazioni di prestiti. Prestito a premi della città di Milano 1866. - 65ª etrazione del 17 marzo 1884:

Serie estratte:

5397 5621 6430 28846914 2118 3502 6916 3949 3139 3173 4921 1671 5324 3830 6134 747

Elenco dei numeri premiati.

| S.  | N. | P.    | S.   | N. | P  |
|-----|----|-------|------|----|----|
| 916 | 37 | 50000 | 3139 | 56 | 20 |
| 412 | 73 | 1000  | 2118 | 16 | 20 |
| 118 | 54 | 500   | 3173 | 6  | 20 |
| 397 | 75 | 100   | 5621 | 60 | 20 |
| 395 | 94 | 100   | 1671 | 66 | 20 |
| 821 | 40 | 100   | 596  | 22 | 20 |
| 830 | 68 | 100   | 596  | 77 | 20 |
| 916 | 83 | 100   | 2118 | 23 | 20 |
| 916 | 14 | 50    | 5621 | 6  | 2  |
| 949 | 19 | 50    | 5397 | 45 | 2  |
| 397 | 70 | 50    | 596  | 20 | 2  |
| 118 | 56 | 50    | 6914 | 16 | 2  |
| 949 | 72 | 50    | 412  | 99 | 2  |
| 949 | 90 | 50    | 2118 | 65 | 2  |
| 173 | 31 | 50    | 5397 | 59 | 2  |
| 397 | 26 | 50    | 3173 | 95 | 2  |
| 916 | 96 | 50    | 3949 | 81 | 2  |
| 412 | 26 | 50    | 3139 | 68 | 2  |
|     |    |       |      |    |    |

#### Lotteria di Verona.

Premi da line 20.-

Estrazione del 12 marzo

| ۲.             |                   | SUL WEIGHE O | gi in indii | 10      |
|----------------|-------------------|--------------|-------------|---------|
| )<br>}         | 34,558            | 702,099      | 927,669     | 202,572 |
| 800            | 68,020            | 340,697      | 520,639     | 573,369 |
| T :::          | 243,606           | 854,414      | 447,679     | 297,215 |
| 4. 47          | 991,341           | 803,487      | 471,791     | 270,580 |
| 198            | 189,783           | 114,311      | 713,151     | 999,648 |
| $\mathbf{F}$   |                   | 972,153      | 551,284     | 993,086 |
| 4              | 663,666           |              |             | 498,981 |
|                | 812,056           | 176,861      | 267,857     |         |
| 100            | 502,118           | 464,377      | 912,494     | 415,731 |
| Ref.           | 871,110           | 284,744      | 639,467     | 779,680 |
| E.             | 123,931           | 691,669      | 777,354     | 68.515  |
| 100            | 201,700           | 385,291      | 722,426     | 521,669 |
| - 1            | 186,207           | 730,375      | 754,085     | 872,501 |
|                | 257,258           | 404,914      | 112,485     | 343,178 |
|                | 26,911            | 238,234      | 24,922      | 830,908 |
|                | 857,081           | 225,486      | 434,358     | 377,657 |
|                | 504,319           | 879,992      | 683,044     | 391,497 |
| j.             | 860,577           | 783,077      | 400,099     | 544,956 |
|                | 8,159             | 426,001      | 568,244     | 764,273 |
|                | 622,509           | 267,142      | 549,285     | 885,012 |
| *              | 960,253           | 337,399      | 38,221      | 931,386 |
|                | 869,897           | 549,596      | 802,629     | 53,374  |
|                | 726,183           | 403,955      | 250,463     | 544,148 |
|                | 842,249           | 977,769      | 880,020     | 841,018 |
| 1              | 227,816           | 801,890      | 824,095     | 746,787 |
|                | 762,959           | 506,685      | 204,011     | 790,314 |
| 脱靴             | 80,502            | 244,541      | 47,214      | 445,008 |
| ě              | 677,928           | 903,319      | 325,431     | 828,812 |
| Ø-             | 676,992           | 196,039      | 450,056     | 557,228 |
| - 42           | 479,046           | 180,934      | 525,870     | 373,511 |
| 2.7            | 388,829           | 898,193      | 692,823     | 222,973 |
| . 9            | 664,221           | 956,792      | 868,322     | 250,371 |
|                | 776,171           | 999,930      | 620,226     | 858,893 |
|                | 377,263           | 496,261      | 209,997     | 601,391 |
| 367            | 625,560           | 382,866      | 208,462     | 153,348 |
| 1167           | 370,126           | 988,952      | 581,908     | 321,941 |
|                | 360,869           | 106,686      |             |         |
|                | 128,349           | 289,633      | 96,743      | 332,459 |
|                | 145,336           |              | 37,509      | 439,997 |
| 数              |                   | 533,595      | 510,724     | 468,105 |
|                | 785,009           | 12,131       | 520,300     | 469,705 |
| 100            | 45,023            | 232,440      | 296,986     | 433,678 |
|                | 921,675           | 654,025      | 713,648     | 600,981 |
|                | 201,249           | 392,228      | 240,820     | 965,012 |
|                | 973,844           | 557,011      | 359,226     | 936,988 |
| Acade Services | 228,382           | 68,286       | 15,835      | 381,279 |
|                | 353,562           | 93,816       | 566,055     | 607,185 |
| 310            | 875,129           | 187,345      | 408,199     | 637,350 |
| X., (18)       | 838,916           | 891,444      | 85,314      | 278,527 |
| 9              | 80/11 70 <i>0</i> | 170 001      | 041 040     | 791 000 |

961,842

Il Foglio Periodico della R. Prefettura,

7. Avviso d'asta definitiva. In base

al risultato dell'asta 20 febbraio p. p.,

ed alla successiva offerta del ventesimo

Jatta dal sig. Valle Antonio di Fusea,

Meledis, venne aumentata a lire 2373.

prezzo della riaffittanza della Malga

(N. 24) contiene: (Continuaz. e fine)

173,061

781,926

na

da

st**z** 

'a-

541,796

corr. col quale vengono esposti ai giu-

v. alle 9 ant.

diziali incanti per l'udienza del 13 p. v. maggio davanti al Tribunale di Udine a richiesta di Cossettini Pietro e Domenico ed a carico di Cossettini G. B. fu Antonio di Qualso i beni in mappa di Reana.

L'asta definitiva sull'importo suddeci-

frato è stabilita nel giorno 18 aprile p.

8. Avviso d'asta. Aumentato del ven-

tesimo il prezzo di provvisoria aggiudi-

cazione, si fa noto che nell'ufficio Mu-

nicipale di Raccolana si terrà il giorno

29 corr. l'ultimo esperimento d'asta

per la vendita di n. 3602 piante d'alto

che è stato formato il bando 14 marzo

9. Estratto di bando. Si rende noto

10. Avviso. Approvata dal Consiglio comunale il progetto dell'ing. Manzini per la conduzione di un filo d'acqua dal roiello di Togliano a Moimacco ed ottenuta la ministeriale autorizzazione per la esecuzione del lavoro, Jeve pel medesimo venir richiesta la dichiarazione di pubblica utilità.

11. Sunto di notifica di baudo mobiliare. L'usciere addetto alla r. Pretura mandamentale di Palmanova ad istanza dei sigg. Vuga G. B. e Carbonaro L. ha notificato alla nob. sig. co. Eleonora Bubna Littitz vedova del co. Leopoldo Strassoldo il bando 8 marzo corr. del sig. cancelliere di questa Pretura.

12. Nota per aumento del sesto. Nella esecuzione immobiliare promossa da Perusini cav. dott. Andrea di Udine rappresentato in giudizio dal suo procuratore e domiciliatario avv. dott. Giuseppe Malisani, contro Cittaro Antonio di Madrisio di Fagagna esecutato, con sentenza del Tribunale di Udine in seguito a pubblico incanto furono venduti gli immobili siti in pertinenze di Madrisio. Si fa noto che il termine per offrire l'aumento del sesto scade coll'orario d'ufficio del giorno 29 corr.

#### Gregori Antonio

dopo sacrificata la sua esistenza alla patria colle armi e come insegnante, passò all'eterno riposo in Aquila martedi 12 c. m.

Figlio del fu Andrea, nacque a Vodo in Cadore nel 1836.

Fu soldato nell'esercito e sotto il Generale Garibaldi fece la campagna del 1866.

Nel 1867 venne nominato assistente di Storia naturale e Agraria nel R. Istituto Tecnico di Udine.

1870-71 Supplente del prof. di Agraria nell'Istituto medesimo e incaricato dell'insegnamento di Agronomia nell'Istituto Agrario di Gorizia dove si portava due volte alla settimana.

1872. Trasferito ad Altamura come direttore di quella Scuola di Agricoltura. 1874. Nominato professore di Agronomia del R. Istituto tecnico di Reggio di Calabria, poi trasferito a Messina, a Chieti ed Aquila dove ebbe anche la direzione della R. Stazione bacologica

annessa all' Istituto. Era uomo di forte carattere, un vero alpigiano, e di sentire squisito. Amava

fino all'eccesso la Patria e gli amici. Ai 6 del corr. scrisse loro per annunziare la sua malattia e per salutarli.

Oggi è estinto, restando di lui la più cara memoria.

Ne danno il triste annuncio addolorati Gli amici.

### Offre il confine.

A Trieste. Petardo. Iersera alle ore 8 314 scoppiò un petardo nel giardino di piazza Grande, in vicinanza del chiosco del fioricultore sig. Antonio Maron, producendo una forte detonazione.

La pesca nell'Adriatico. L'Austria designò i suoi delegati per la Commissione mista incaricata della regolazione della pasca nell'Adriatico nelle persone dei sigg.: dott. Augusto Alber di Glanstätten, presidente del Governo marittimo di Trieste; Carlo Haardt di Harthenthurn, consigliere presso il ministro del commercio; ed Ant. cav. Rinaldi consigliere presso il ministero d'agricoltura. L'Ungheria non ha ancora nominato Il suo delegato.

L'Italia nominerà I suoi subito che avrà.... un po' di tempo.

Avviso salutare. Il maggior numero delle Pastiglie proposte per guarire la tosse, toglie l'appetito perchè guasta lo stomaco per la esuberanza di zuccaro che dette pastiglie contengono. Chi non sa che questo zucchero è immensamente irritante? Le sole pastiglie di More, preparate dal dott. Mazzolini di Roma, sono una specialità unica in questo genere perche senza zucchero di sorta, e composte di polpe semplici e succhi

vegetali innocui, hanno un'azione refrigerante quasi specifica sull'organo vocale e sull'apparecchio respiratorio, perchè coartando i vasellini capillari di tali organi coi loro principii tannici ed aciduli v'impediscono il soverchio flusso del sangue (primo momento dell' infiammazione) e restituiscono la parte alla sua normalità. Si vende in Roma presso l'inventore e fabbricatore nel proprio stabilimento chimico farmaceutico, via delle Quattro Fontane, 18, e presso tutte le principali farmacie d'Italia a lire 1.50 la scatola. Per ordinazioni inferiori alle sei scatole rimettere cent. 50 per spese di porto.

Unico deposito in Udine alla Farmacia G. Comessatti. Venezia Farmacia Botner alla Croce di Malta.

### FATTI VARII

I presidenti della Camera. Dalla proclamazione del Regno, questi furono i Presidenti della Camera.

Urbano Rattazzi — Giambattista Cassinis - Sebastiano Tecchio - Adriano Mari — Giovanni Lanza — Giuseppe Biancheri - Francesco Crispi - Benedetto Cairoli - Domenico Farini - Michele Coppino.

I due presidenti che tennero più a lungo l'ufficio furono gli on. Biancheri e Farini. L'on. Coppino fu quello che lo tenne più breve tempo.

Il presidente più abile fu l'on. Rattazzi. Il più amato l'on. Biancheri, che gli uscieri della camera e i vecchi deputati chiamano ancora sig. Presidente, come per antonomasia.

Il presidente di maggior spirito fu l'on. Mari. Il più rigido l'on. Lanza, che era chiamato il presidente - carabiniere. Il meno imparziale l'on. Crispi.

L'on. Farini, di tutti i presidenti, fu quello che rappresentò meglio la Camera per quel suo intreccio di gentiluomo e di militare.

Con l'on. Crispi trionfò la pompa; con l'on. Tecchio la rettorica; con l'on. Cairoli il sentimento; con l'on. Coppino... si rideva!

La frode di un ricevitore del lotto. Un giorno della scorsa settimana a Trieste un cittadino si recava nella collettura del lotto in via Ponterosso e vi giocava f. 24 in quattro cinque per l'estrazione di Trieste, a f. 6 per cadauna.

La scrivano Francesco R. in luogo di f. 24, annotò sulla madre soltanto a f. 6 ed intascò i rimanenti f. 18.

Fatalità volle che nell'estrazione, avvenuta sabato, uscisse un terno afavore del giuocatore; così che la vincita da f. 10,560 si ridusse a soli f. 2640.

Lo scrivano, spaventato dalle conseguenze della frode commessa, tentò l'altra notte di asfisiarsi mediante carbone acceso, ma non essendo riuscito nell'intento si presentò ieri mattina alla Polizia che lo trattenne in arresto.

Ascensione aerea. Alle ore 5 di ieri sera l'areonauta Julhes fece una ascensione a Firenze.

Il pallone s'innalzò a 2900 metri. Alle ore 7 il pallone si abbassò per

deporre a terra la moglie dell'areonauta. Quindi si slanciò nuovamente nello spa-Ulteriori notizie circa il viaggio del-

l'areonauta Julhes recano che in causa

del freddo egli scese a Signa alle ore 9 di ieri sera. Odio fraterno, mai non perdona. A

Galatro, dicono i giornali di là, fu scoperto che certo Lamari Nicola era stato tenuto per 17 anni rinchiuso in un sotterraneo dal proprio fratello che fu arrestato.

Topi antropotagi. A Verona un bambino di 9 mesi ammalato di morbillo fu l'altra notte orribilmente rosicchiato ed ucciso dai topi mentre la sua povera mamma cedendo alla fatica si era addormentata presso alla sua culla.

Roma 18. Vi confermo l'accordo dell'on. Baccarini coll'onor. Ricotti per sostenere la candidatura dell'on. Biancheri.

Corre voce, non so con quanto fondamento, che siano insorte nuove difficoltà per la stipulazione delle convenzioni ferroviarie.

Roma 18. E' vivamente commentata la condotta dell'on. Baccarini, che si è alleato coll'Estrema Destra per la nomina del Presidente. Giova ricordare che quando l'on Baccarini lasciò il ministero, egli accusò l'onor. Depretis di piegare a Destra!

Roma 18. Adunanza della Pentarchia sotto la presidenza di Fabrizi. Proponesi di votar domani con schede bianche. Fu respinta tale proposta e deliberossi di votare per Cairoli, Parecchi voti ebbe Zanardelli.

Roma 18. La candidatura di Coppino fu approvata oggi ad unanimità nella riunione della maggioranza,

Depretis fece le consuete dichiarazioni. Qualche malcontento sorse a destra, perchè Depretis ricordò l'anniversario d'oggi, 18 marzo.

Oltre 320 deputati voteranno domani. (Ven.).

Parigi 18. La France assicura che il papa sta procurando un'alleanza tra la Francia e la Spagna, specialmente rapporto alla politica coloniale.

Il papa fa benissimo, se però gatta non ci cova sotto.

Padova 18. E morto oggi a mezzogiorno l'ab. Pertile, che fu professore di diritto canonico nella nostra Università.

Roma 18. Per il quinquennio 188 87, il ministro delle finanze calcola un maggiore introito di 24 milioni nelle imposte dirette: il Piemonte figura per 16 milioni.

#### DISPACCI DI BORSA

TRIESTE 18 Marzo

Napol. 9.601 2 a 9.62 - Ban. ger. 59.15 a 59.30 Zecch. 5.62 a 5.61. - Rend. su. 79.70 a 79.85 Loadra 121 20 a 121.65 R. un. 4 010 91.50 a 90.95 Francia 48.15 a 47.90; Credit 307 -- a 307.50 48.i0 a 47.95 | Lloyd Ban. Ital. 47.85 a 48.19 R. it. 91.70 a ---VENEZIA, 18 Marzo

R. I. 1 gennaio 93.55 per fine corr. 93.65 Londra 3 mesi 25.02 - Francese a vista 99.80

Valute da 20.- a -.-Pezzi da 20 franchi ds 208.- u 208.25 Bancanote austriache Fiorini austr. d'arg. ds - - a -,-LONDRA, 18 Marzo 101.15,16 Spagnuolo inglese --!-Italiano 92.518 Turco BERLINO, 18 Marzo 562.50 Lombarde Mobiliare 246.-

536.50 Italiane Austrische FIRENZE, 18 Marzo 20.-- [A. F. M. Nap. d'oro 25.04 Banca T. Londra 99.95 Credito it. Mob. 890.-Francese -.- Rend. italiana 93.77. -Az. Tab.

Banca Naz. Particolari.

VIENNA, 19 Marzo Rend. Aust. (carta) 79.75; id. Aust. (arg.) 80.90 (ore) 102.20

Londra 121.45; Napoleoni 9.61 12 MILANO, 19 Marzo Rendita Italiana 5 010 93.77; serali 93.82 PARIGI, 19 Marzo Chiusa Rendita Italiana 93.85

P. VALUSSI, proprietario GIOVANNI RIZZARDI, Redettore responsabile.

NUOVA PUBBLICAZIONE

## Come viver bene

con 10 soldi al giorno.

RIFORMA SOCIALE

ALIMENTARE

del Parone E. Tanneguy De Wogan Traduzione di Emess

Questo importante lavoro di grande interesse sociale, dovuto alla penna di un eminente scienziato e scritto in forma popolare, è stato per cura del Giornale l'Indispensabile di Palermo, pubblicato in un elegantissimo volumetto in carta chamois.

Prezzo del volume Lire una franco di porto in tutto il Regno Lire 1.10. Si vende presso l'Amministrazione del nostro Giornale.

### Avviso per i bachicultori.

Nel lavoratorio del sottoscritto, in Via Merceria n. 4, trovansi vendibili scatole per seme bachi da lire 8 a 12 al cento. Giuseppe Codutti

Cartolaio.

# di Merlana

### A BUON PREZZO In Via Jacopo Marinoni (S; Maria)

n. 13 è riaperta l'osteria all'insegna

VENDITA ALL'INGROSSO

ed al minuto.

PREZZI al minuto al litro cent. 50 e 60 all'ingrosso da convenirsi

### interessante

Chi desiderasse lezioni di lingua Inglese, Francese e Spagnuola con metodo semplice e spicciativo potrà dirigersi all' Agenzia Internazionale Degrossi e Massiera, Via Cayour N. 1. (Retribuizione modica).

### PEI COMUNI

L'Amministrazione del Giornale di Udine si fa un dovere di avvertire tutti i signori Sindaci, Assessori e Segretari comunali che per gli avvisi di Concorsi, Aste, Appalti ecc. verrà fatta indistintamente ni Comuni la riduzione del 50 010 sui prezzi normali di tariffa (salve le ulteriori riduzioni da convenirsi per inserzioni numerose) e ciò tanto per la 4.º che per la 3.º pagina e pei Comunicati.

La mitezza delle condizioni e la diffusione del giornale indicano abbastanza la convenienza pei Comuni d' scegliere questo mezzo di pubblicità.

L'AMMINISTRAZIONE

### Nel Laboratorio

di via Rauscedo, n. 4

diretto dalle sottoscritte, si eseguisco qualunque lavoro di sarta e modista secondo le migliori e più recenti mode, unendo all'eleganza e buon gusto, i più modici prezzi.

Alle signore che vorranno onorarie dei loro pregiati comandi, le sottoscritte promettono puntualità e precisione nel-'eseguire le ordinazioni che loro verranno affidate.

Il Laboratorio è largamente fornito di fiori artificiali, nastri ed altri articoli di moda.

Udine 8 febbraio 1884.

Luigia Micelli Emma Santi

da caccia

garantito per un anno si vende al Negozio in

Udine - G. FERRUCCI - Udine PER LIRE 15

Agli orologiai si accorda uno sconto.

### UN CONTABILE

a cui rimangono libere varie ore del giorno, cerca d'accuparle verso modesto compenso.

Per schiarimenti rivolgersi all'Ammnistrazione del Giornale.

D'affittarsi il primo piano sopra la Birraria al Friuli in Piazza dei Grani.

Per informazioni rivolgersi alla Birraria stessa.

### AVVISO

La ditta sottoscritta che da qualche tempo ha l'onore di provvedere vari Municipi dei Moduli occorrenti alle Amministrazioni Comunali. nonché alle Scuole, rende noto at Signori Segretari Comunali di avere definitivamente formato presso il proprio Negozio di Cartoleria, Via Palladio n. 13 (ex S. Cristoforo) un forte DEPOSITO STAMPE ad uso degli Uffici Comunali ecc. è che si assume speciali commissioni d'ogni altro genere di stampati.

Nel mentre la Ditta stessa ha l'onore di ciò significare, avverte inoltre, che il proprio Negozio è pure fornito di ogni altro articolo di cancelleria, di disegno e scolastico al massimo buon mercato.

Fratelli Tosolini

D. Ant. de Vincenti Foscarini Chirurgo e Dentista UDINE - Via Bellona N. 6 - UDINE

con recapito alla farmacia della Speranza Piazza Vittorio Emanuele.

### ORARIO DELLA FERROVIA

| S                    | da UD     | INE a VE      | NEZIA e v              | iceversa. |               |
|----------------------|-----------|---------------|------------------------|-----------|---------------|
| ARTENZE              |           | , ,           | PARTENZE               |           | ARRIVI        |
| da Udine             |           | n Venezia     | da Venezia             |           | a Udine       |
| re. 1.43 ant.        | misto     | ore 7.21 ant. | ore 4.30 ant.          | diretto   | ore 7.37 aat. |
| ≥ 5.10 . <b>&gt;</b> | omnibus   | ■ 9.43 »      | ≥ 5.34 ×               | omnibus   |               |
|                      | acceller. | > 1.29 pom.   | • 2.17 pom.            | acceller. | » 5,52 рот.   |
| » 4.46 pom.          |           |               | ▶ 3.58 ▶               | omnibus   | > 8.28 >      |
| 8.28 ×               |           |               | <b>→</b> 9.00 <b>∞</b> |           | . 2.30 ant.   |

#### da UDINE a PONTEBBA e viceversa.

| da Vaire                           |                               | a Pontebba                         | da l'ontebba                           | a Udine          |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| ore 6.00 ant.  > 7.48 >  > 10.35 s | omnibus<br>diretto<br>omnibus | ore 8.56 ant.  > 9.47 =  1.33 pom. | ore 2.30 pom. omnibus<br>» 6.26 ant. » | 9.08 > 4.20 pom. |
| > 0.25 pom.<br>> 9.05 >            | 2                             | » 12,23 ant.                       | » 6.30 » diretto                       |                  |

| da Udine      |            |                | us trieste    |            | a cumo        |
|---------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| ore 7.54 ant. | diretto    | ore 11.20 ant. | ore 9.00 pom. | misto      | ore 1.11 ant. |
| . 6.04 pom.   | acceller.0 | > 9,20 pom.    | > 6,20 ant.   | acceller.º | > 9.27        |
| > 8.47 »      | omnibus    | ≥ 12.55 ant.   | ≈ 9.05 »      | omnibus    | » 1.05 pom.   |
| > 2.50 >      | misto      | » 7.38 »       | » 5.05 pom.   | 5          | » 8.08 · »    |
| 4.5           |            |                |               |            |               |

### Il sovrano dei rimedi

DEL FARMACISTA L. A. SPELLANZON DI VENEZIA

S. GIOVANNI E PAOLO

premiato con medaglia d'oro dall'accad, naz. farmaceutica di Firenze.

Questo rimedio, che si somministra in Pillole, guarisce ogni sorte di malattie, si recenti che croniche, purchè non sieno nati esiti o lesioni e spostamenti di visceri. Come il detto Rimedio possa guarire ogni sorta di malattie il suddetto Spellanzon lo prova con l'operetta medica intitolata PANTAIGEA appoggiato ai principii della jatura, ai fatti, alla ragione, ed all'autorità de' classici.

Il prezzo di dette Pillole fu ridotto, per giovare alla pubblica salute, a sole L. 1.30 la scatola, la quale sarà corredata dell'i struzione firmata dall'inventore, ed il coperchio munito dell'effigie come il contorno della firma autografa del medesimo, per evitare possibilmente le contraffazioni, avvertendo il pubblico a non servirsi che dai depositarii da esso indicati.

A Venezia S. Giovanni e Paolo dal Proprietario e da A. Aucillo -- Ceneda, L. Marchetti -- Mira, Roberti -- Milano, Roveda — Mestre, Bettanini — Oderzo Chinalia — Padova Cornelio e Roberti — Saeile Busetti — Torino G. Geresole — Treeviso G. Zanetti — Verona Pasoli — Vioenza Dalla Vecchia — Bologna Zarri — Conegliano Zanutto — Pordenone Roviglio e

UDINE, alla farmacia Bosero e Sandri, dietro il Duomo, e alla drogheria Francesco Minisini in via Mercatovecchio.

Deposito generale pei farmacisti della città e dintorni presso l'amministratore del « Giornale di Udine. »

## Olio di Fegato di Merluzzo

CHIARO E DI SAPORE GRATO in Udine alla Drogberia RANGESCO MINISINI

DLIOdiFEGATO/O DIMERLUZZO PRIMA PESCA

Ottimo rimedio per vincere o frenare la Tisi, la Scrofola ed in generale tutte quelle malattie febbrili in cui prevalgono la debolezza o la Diatesi Strumosa. Quello di sapore gradevole e specialmente fornito di pro-

prietà medica, mentosa al massimo grado. Questo olio proviene dai banchi di Terranuova dove il merluzzo è abbondante della qualità più idonea a fornirlo migliore.

# Scatole Novità

Gelatinate in Cromolitografia da regali. CONTENENTI Sapone fino — Estratto da Fazzoletto — Polvere di riso profumata bianca

Ogni scatola L. 1.00.

Si vende presso l'Ufficio del Giornale di Udine.

1 Aprile »

1 Maggio

### CHI CERCA IMPIEGO

O VUOLE MIGLIORARE LA SUA POSIZIONE

TIENE CARTELLE DI PRESTITI

Si tenga abbonato al settimanale e diffusissimo in Italia

## Annunziatore Generale

DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE MILANO (via Silvio Pellico 6)

che pubblica dal 1873 ogni sorta di concorsi ad impieghi pubblice e privati, comunali, provinciali, governativi, bancari, delle Opere Pie e dei Collegi-Convitti, ecc., dà corso alle richieste ed offerte per collocamento di personale laureato, patentato, o con titoli con-

venientl e riporta pure le Estrazioni dei Prestiti. Pubblica altresi tutte le vacanze notarili, di privative e del

lotto del Regno. Abbonamento annuo sole Lire DUE (con diritio alla verifica gratuita, però solo all'atto dell'abbonamento) - Inserzioni: cent. 20 la linea; pei Corpi Morali cent. 10.

Si spedisce gratis un esemplare a semplice richiesta.

Livolgersi con vaglia alla Birezione del Giornale

#### RISPARMIO E FORTUNA

PRESSO LA DITTA

### MARCO QUARISA

Cambio-Valute, Venezia, Calle Larga S. Marco N. 659

#### SI POSSONO ACQUISTARE

Le Quattro Cartelle originali dei Prestiti Comunali di Bari, Barletta 1870, Miluno 1866, Lenezia

per sole ital. lire 160

pagabili in 32 rate mensili da L. 5.

Queste QUATTRO CARTEL-LE originali devono venire rimborsate per sicuro con L. 290 e concorrono in dodici estrazioni annue a vistosi premi di L. 100.m, 50.m, 25.m, 20.m, ecc.

Le Cartelle originali del Prestito Comunale di Bartetta 1870

pagabili in 22 rate mensili da L. 2. Queste Cartelle originali de-

per sole ital. lire 44

vono venire rimborsate per sicuro con lire 100 e concorrono in Quattro estrazioni annue

20 febbrajo 20 agosto 20 novembre 20 maggio a vistosi premi di Lire 100.m,

Prossime Estrazioni

50.m, 20.m et.

### al 10 Aprile Lotteria di Bari | VINCITA L. 25,000

Le Cartelle originali vengono consegnate duranle i pagamenti rateali come da programma rilasciato gratis.

REGALO agli acquirenti di due cartelle della Lotteria di Verona, e verifica gratuita di tutte le Estrazioni, Lotterie Nazionali ed Estere.

### Polvere pel Fernet.

Con questa polvere chiunque può prepararsi un buon Ferne uso Branca di gusto gradito e di poco costo. La scatola colla dose per 6 litri (colla relativa istruzione) costa sole lire 2.-. Coll'aumento di cent. 50 si spedisce col mezzo dei pachi postali.

Deposito in Udine, presso l'Ufficio annunzi del Gior. di Udine

### CONTRACTOR TO THE Polvere per toeletta.

GH. FAY

PARIGI Via della Pace 9

Una leggera applicazione è sufficiente per dare alla pelle la freschezza ed il vellutato giovanile. — L. 4 la scatola completa con piumino, L. 3, senza, rimpiazzante le polveri di riso ed il belletto, con vantaggi aderenti ed invincibili.

Vendita a Venezia all'Agenzia Longega, Campo S. Salvatore e in Udine presso l'Amministrazione del «Giornale di Udine. >

## FLUIDO RIGENERATORE DEI CALPELI

Questo prodotto seriamente studiato è infallibile nella cura dei capelli. Stimolante e nutritivo esso attiva e rinforza il bulbo capillare; distrugge i germi parassitari intercutanei, principal causa della caduta dei capelli e, sempre quando la vitalità del tubo capillare non sia completamente spenta, produrrà il desiderato effetto di far nascere i capelli. Arresta immediatamente la caduta dei medesimi e li preserva da qualsiasi malattia cutanea.

L. 5 la bottiglia grande e lire 3 la piccola,

Trovasi vendibile presso l'ufficio del Giornale di Udine.

## WESSEREESE SEREESE SEREESE BERLINER RESTITUSIONS FLUID

L'uso di questo fluido è cosi diffuso che riesce superflua ogni raccomandazione. Superiore ad ogni altro preparato di questo genere, serve a mantenere al cavallo la forza ed il coraggio fino alla vecchiaia la più avanzata. Impedisce l'irrigidirsi dei membri, e serve specialmente a rinforzare i cavalli dopo grandi fatiche.

Guarisce le affezioni reumatiche, i dolori articolari di antica data, la debolezza dei reni, visciconi alle gambe accavalcamenti muscolosi, e mantiene le gambe sempre

asciutte e vigorose.

#### BERLINER ANGLO GERMANICO.

È un vescicatoio risolvente di azione sicura, rimpiazza il Fuoco, guarisce le distiasioni (sforzi) delle articolazioni, dei lorgamenti della nocca e dei tendini, la debolezza e gli edemi, ed i grossamenti delle gambe, i visciconi, i capeletti. le molette, le lupie, gli spaventi, le formette, le giarde, ecc. È utile nei reumi. Risolve gli ingorghi delle ghiandole intermascellari e nei veri linfatici delle gambe dei puledri usato come rivulsivo; guarisce le angine, malattie polmonari, artritidi, ecc.

#### Vescicatoio Liquido Azimonti per i Cavalli e Bovini.

La presente specialità è adottata nei reggimenti di cavalleria e artiglieria per ordine del R. Ministero della guerra, ed approvata nelle R. Scuole di veterinaria di Bologna e Modena.

Udine — Unico deposito presso la Drogheria di F. Minisimi Via Mercatovecchio.

### MEXERSEXEXEXEXEXEXEXEX

## Società R. Piaggio e F.

Vapori Postali

da GENOVA all'AMERICA DEL SUD

Partirà da Genova il 22 aprile per Rio-Janeiro e Santos il vapore

Cap. CORTESE

Per imbarco dirigersi in Genova alla Sede della Socicta, via S. Lorenzo n, 8

#### Non più misteri - Indovino miracoloso - Non p ù segreti

Gioco delle Dame. - L'arte vera per iscoprire i segreti del presente, passato e dell'avvenire, - Oroscopo. -Sibilla. - Tutti magnetizzatori. - Oracolo della Fortuna. -Gioco per vincere al lotto dei Rinomati Sacerdoti indovini Osmanie e Beddreddin. illustrato di 36 tav. con libretto. - L'arte d'indovinare i segreti del cuore. - Oroscopo. -

Si vende presso l'Ufficio del « Giornale di Udine » per lire 3 a si spedisce franco per posta coll'aumento di cent. 40.

Tavola della fortuna e della buona ventura

# GIUSEPPE COLAJANNI

Agente delle due Società Marittime Raggio e C. e Rocco Piaggio e figlio

Orione ...

Umberto 1. .

Perseo . . . .

Partenze postali per MONTEVIDEO E BUENOS-AYRES

H. Cl. | III. Cl. | lire lire 750 550 170 5 Marzo vapore L'Italia

750

750

750

550

550

550

170

170

170

TRASPORTI GENERALI INTERNAZIONALI

Via delle Fontane n. 10 - Rimpetto la Chiesa di Santa Sabina

Partenze straordinarie con vapori noleggiati appositamente

PER RIO JANEIRO (Brasile)

22 Aprile Vapore Maria 3.a classe fr. 150

Avverto coloro che vogliono onorarmi che seguitando ad essere agente ufficiale della Repubblica Argentina ha dato a me soltanto l'incarico di concedere lotti di terreni nelle due nnove Colonie Provincia di CORDOVA. Ai richiedenti verra consegnato in Genova dall'Ill.mo signor Console Generale il titolo di proprietà firmato da S. E. il ministro plenipotenziario argentino in Roma. - Ai passeggieri muniti di certificati comprovanti la buona condotta e di passaporto, relascierò un certificato vidimato dal Console predetto perchè possa ottenere giunto a Buenos-Ayres, l'esenzione, delle spese di sbarco, l'alloggio ed il vitto durante 5 giorni, il trasporto gratuito nell'interno del paese, introduzione franco di dazio gli oggetti di suo uso, istrumenti ecc. ecc. - Avvertenza principale. - Il passaggio da Genova a Buenos-Ayres è a carico del passeggiero, pagamento anticipato. — Inutile scrivere per emigrazione gratuita. — Per qualunque schiarimento scrivere affrancato.

Dirigirsi in UDINE al Rappresentante la Ditta signor Gio. Batt. Fantuzzi Via Aquileja n. 71 Direzione della Società d'Assicurazioni contro l'incendio grandine e bestiame UNIONE UMBRA degli agricoltort.